



# CALIGOLA

MARCHAN TO THE THE MARCHAN

101

A. GHISLANZONI

MUSICA DI

# **GAETANO BRAGA**

TEATRO ALLA SCALA

Quaresima 1874







R STABILIMENTO RICORDI
MILANO
NAPOLI - ROMA - FIRENZE
LONDRA

Proprietà per tutti i Paesi.

Deposto all'estero. — Ent. Sta. Hall.

Diritti di traduzione riservati.

## PERSONAGGI

CAIO CALIGOLA . PANDOFINI FRANCESCO
CASSIO LICINIO CHEREA . BULTERINI CARLO
LAVINIA, chimmata quindi CESONIA FRICCI BARALOI ANTONIETTA
APPIO, Sacerdote di Bacco e buffone CASTERMARY ARMADO
MACRONE, pretoriano . Rossi CASTAGNOLA
ATELLIO, giovane poeta . DURANO MARIA LIUIIA
PISONE, Senatore . . DE FILIPPI GIOVANNI
ORESTILLIA, moglie di Pisone . CAPPELLI FERBINANDA
SAMBRO, schiavo nero, muto . N. N.

Senatori, Pretoriani, Mimi, Gladiatori, Cortigiani, Sacerdoti Danzatrici, Schiavi, Popolo, Cavalieri, Liberti, Matrone, Servi Schiavi germani, Schiave germane Schiavi e Schiave orientali.

Il Prologo ha luogo in Miseno nel palazzo di Tiberio: gli altri tre alti in Roma.

o concertatore e directore per le Opere, France Faccia Sosikuti, Perelli Edoardo e Pagwoncelli Gio. Battista. Maretro directore del Cori., Zarini Emanuele Scatitate, Autowick Guide. Primi Violial selisti, Cerbellini Vincenzo - Rempazzini Giorgana Primo del secondi Violini, Bastoni Gircanni. Primo Violino e direttore d'Orchestra pel Ballo . Marenca Romanida Sostitato, Roncati Carlo. Prima Viole a perfetta vicenda, Carallini Espesso - Di Carlo Francesco Prima Viola pel Ballo, Scutelli Giusenne. Primi Violoncelli a vicenda per l'Opera Truff Isidoro - Querenchi Osolielmo. Primo Violoncello pel Ballo, Nani Giocenni. Primo Contrabasso per l'Opera, Nepri Luigi. Scetitato, Jenuscky Gioranni. Primo Contrabasso al combalo pel Halio, Rossi Evergete. Primo Flanto, per l'Opera, Zamperoni Antonio - pel Batto, Riretta Luigi Primo Ottavlzo, Cantu Gisseppe. Primo Ohoé, per l'Opera, Confalonieri Cesore - pel Balto, Crasri Luigi Primo Clarinetto, per l'Opera, Grai Romeo - pel Ballo, Sassella Luiga. Primo Fagotto, per l'Opera, Torrieni Autonio - pel Ballo, Borghetti Giuseppe Primi Coral, per l'Opera, Laurini Domisio - Languiller Marce Primo Corno, pel Ballo, Mariani Giuseppe Prima Tromba, per l'Opera, Falda Gorteno - pel Ballo, Priora Eugenio Print Tromboni, Bernardi Paolo - Inencelana Ginarppe Bombardone, Castrilli Antonio. Prima Arpa, per l'Opera, florie Ampelo - pel Ballo, Nordgri Alessendro Gran Cases, Rossi Gastono. Organo e Finarmonica, Zarini Emanuele, Direttore di scena, Roscowi Schastiono. Sostitato e Buttafuori , Archinti Gortono Ispettore pel Ballo, Viganò Davide. Rammestatore, Gilardi Concio. Direttore ed Inventore delle scene, Car. Gerolamo Magnavi Sostituto al signor Magnani, Gincopelli Giuseppe. Collaboratori delta Scenografia Brio Pirtro - Scorzmuzza Comillo - Archieri Guplielmo Appaltatore, direttore ed Inventore del Macchinismo, Mastellavi Garinac Vestlarista proprietario, Zomperoni Luigi. Attrezzista proprietario, Gartano Croce e Figlio. Faraltore proprietario del Pianoforti, Erba Luigo Fornitore delle magtle, Eurico Beati. Piorista e plumista, Borroni Tereso - Parrucchiere, Ditta Venegoni

Glejelliere, Corbella Nepoleone. Cabrolaja, Mosceroffer Bosa.

## NOTE ISTORICHE

- Caligola, a dire di parecchi storici, era solito vantarsi di aver commesso questo parricidio (la uccisione di Tiberio) o per lo meno di averlo progettato...
   Fu assunto al trono per voto di tutto il popolo romano, o,
- a meglio dire, dell'universo.
- I primi atti del suo impero furono improntati di generosità e di grandezza.
- Amò Cesonia di amore ardentissimo e costante. Quando ella fu madre, l'onorò col nome di sposa.
- Irritato ad una rappresentazione teatrale che il popolo non dividesse la sua opinione, gridò: piacesse agli Dei che questo popolo avesse una sola testa!
- Quest'uomo, che aveva in tanto disprezzo gli Dei, chiudeva gli occhi e si copriva la testa in udire il fragore del tuono. Se il fragore cresceva, egli correva a nascondersi fra i guanciali del letto.
- Esercitava con passione i suoi vari talenti di gladiatore, cocchiere, cantante e ballerino....
- Correva la notte per la città vestito di un lungo ammanto e il capo coperto di falsi capelli.
- Fu ucciso da Cherea.... Cesonia perì lo stesso giorno per mano di un centurione.

SVETONIO - Vita di Caligola.



PROLOGO

n. untinegle

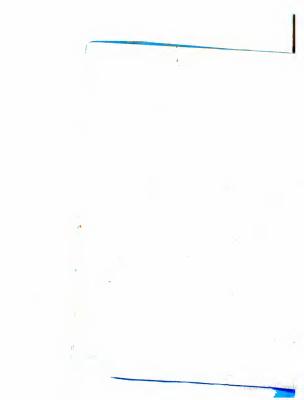

# **PROLOGO**

## SCENA PRIMA.

## Galleria sotterranea che mette alle prigioni.

A destra, una porta. A diritta e sinistra, anditi che mettono alle celle carcerarie. Un arco nel fondo della scena nel quale si vode una scala ascendenta.

Escrene, dall'andito a sinistra, seguito da poche guardie pretoriane.

MACRONE

È sgombro il luogo?

Coro

È sgombro.

MACBONE

Tutto esploraste?

CORO

SI.

Comme Grogin

MACRONE

Usciamo!

Coro

Questa notte Nessun rimane qui?

MACRONE

Nessun...

Сово

Strano è davvero!...

MACRONE

Di Cesare il pensiero Chi mai scrutare ardì? Ciò che Tiberio impone SI fa, non si discute.

Сово

Dunque il sopor letale Da lui si dissipò?...

MACRONE

Tanto sorride a Cesare Benigna la salute, Che un olocausto splendido Ai Numi ei decretò. Domani, eletti a sorte. Sul rogo avran la morte Dodici prigionier.

Сово

Sul rogo! - l'olocausto Splendido fia davver!

Sia lode al divo Cesare!... È sacro il suo voler!...

(escono. Macrone, rimasto ultimo, batte due colpi all'arco di mezzo, quindi si allontana dall' andito a destra)

Caligola, preceduto da Sambro con fiaccola in mano. - Entrano dall'arco di mezzo, scendendo la scala - Caligola è avvolto in ampio mantello.

> CALIGOUA. (dopo aver esplorato)

> > Ma in tempo

Macrone è un uomo arguto... Ei mi ha compreso... Un uomo fedele... a tutta prova... Oh fosse Muto egli pur, come costui! (accennando a Sambro)

Lo diverrà...

(dopo breve pausa, volgendosi a Sambro) Sambro, a me attendi, e bada Di non smentire l'accortezza tua...

(Sambro fa dei gesti esprimendo la sua devozione) Un giovin prigioniero Fra pochi istanti qui apparir vedrai...

Fissalo ben - scolpisci nel pensiero -Le sue sembianze... Ciò che a far ti resti... Dal mio labbro più tardi apprenderai.

SAMBRO

(si inchina come sopra, quindi segue Caligola che si inoltra perso l'andito)

CALIGOLA

(che avrà aperta una cella)

Cassio Licinio!...

(chiamando)

VOCE INTERNA

Chi mi desta?...

CALIGOLA

Vieni...

Ti reco libertà...

Licinio e detti.

LICINIO (guardando Caligola con diffidensa)

Creder degg' io?... (Caligola accenna a Sambro di ritirarsi. — Questi ubbidisce)

CALIGOLA
(sottopoce)

Il vil Tiberio so che detesti...

LICINIO

Chi non abborre quel mostro orrendo !...

CALIGOLA

Nè... vendicarti di lui vorresti?

LICINIO (esitante)

D'un vecchio... infermo... presso a morir!

CALIBOLA
(parlandogli all'orecchio con voce cupa)

Di lui celiasti in giovanili carmi, E all'isola materna ei ti strappò... LICINIO (commosso)

Quella storia crudel non rammentarmi...

CALIGOL.

Tua madre... tuo fratello ei trucido...

LICINIO

O mía povera madre...

CALIGULA (come sopra)

Ella spirava...

Sul rogo...

LICIS

Infame... tu mi squarei il cor...

CALIGOL.

Eri amato... e Lavinia -i nomava La tua fanciulla...

in meti- mo)

Dessa vive ancor?.

Dimmi che vive la fanciulla mia...

Che al furor di quel mostro s'invole...

Poi, conanda... disponi... e, qual tu sia,

Come schiavo a' tuoi cenni obbediro.

CALIGOLA

Ella vive... ella ti aspetta...

PELIZIO

Dove?...

Il varco io t'apro a lei...

(presentando un ferro a Licinio)

Ma un tiranno uccider dei..;

LICINIO (prendendo il pugnale)

Lui !... Tiberio !...

CALIGOLA
(additando la piccola scala)

Il mostro è là...

LICINIO (gettando il ferro ai piedi di Caligola)

Vendicarmi! in braccio a lei... Scordar l'onte del passato! No, m'inganni... un mostro sei Di perfidia e di viltà...

CALIGOLA

La tua sorte a quel pugnale È fidata...

LICINIO

Fuggi... va...
(Licimio fissa Caligola con occhio smarrito. Questi si ritira verso la scala.
Sambro apparisce)

Caligola (freddamente)

Al sorgere dell'alba... questa porta Fia schiusa ancor... Per la secreta scala Di Tiberio alla stanza Si giunge... Han grave il sonno Qualche volta i tiranni... e spesso ai pazzi (raccoglie il pugnale e lo porge ancora a Licinio) Saggi consigli suol recar la notte. (com ironia)

Poeta... abbiti il vale D'un amico!...

(Caligola sparisce col negro)

15

LICINIO

Chi fia
Costui?... fuggiam!... questo pugnal mi tenta...
(dopo breve critazione si allontana. - Caligola appariace di nuovo con Sambro...

CALIGOLA
(allo schiavo)

Ciò che far devi Tu già comprendi... Se un grido intendi Corri a ferir.

(partono)

## SCENA SECONDA

## Giardino sulla spiaggia.

Nel fondo il palazzo - A sinistra porta delle prigioni - Statua di Venero

Atellio, donne e fanciulli, con estre alla mano.

CORO
(ad Atellio che precede la comitiva)

Quando de' nuovi carmi Vorrai bearci il core?

## ATELLIO

Qui, presso i bianchi marmi Sacri alla Dea d'amore Meco sostate, Mi circondate, E il nuovo cantico Sciogliamo insiem.

(sale sulla gradinata)

### CORO

Alla tua voce Melodiosa Noi pure, Atellio, Eco farem.

Al divo Tiberio,

## ATELLIO

(spiegando un papiro e leggendo)

Informo, languente,
Da Giove clemente
Salute invochiam.
(et dome et à fanculiti sugono aut gradini accompagnando colle cetre
il canto di Atellio che secende dalla gradinata)
Miti favonii
Spirate al lido;
Recate i balasami
Di Samo e Gnido;
A lui le Grazie
Mandin profumi,
A lui l'ambrosia
Versino i Numi
Che elerna avvirano

## CORO

A lui l'ambrosia Versino i Numi Che eterna avvivano La gioventù.

La gioventù.

No, non può spegnersi D'un Dio la prole: Talvolta oscurasi Di nebbie il sole; Ma dalle nuvole Al di novello Sorge più splendido, Sorge più bello, Vita e letizia Del mondo inter.

CORO

Sorge più splendido Sorge più bello, Vita e letizia Del mondo inter,

Caligola, Appio, Pisone e detti - quindi Lavinia.

CALIGOLA

(che arrà ascoltato le ultime strofe in disparte)

Bravo! più pura, o Atellio, non fu tua voce mai.

APPIO

Presto i cantor di Roma più celebri celisserai...

CALIGOLA

Dall'aule di Tiberio ti ascoltavam rapiti...

ATELLIO

Che disse il divo Cesare?

CALIGO

Tanto gli fur graditi I tuoi versi, il tuo canto...

APPIO

N'ebbe tal meraviglia...
Che in sonno placidissimo chiuse l'auguste ciglia.

Coro, Pisone (ridendo)

Ah! Ah!... I tuoi canti, Atellio, Il sonno han provocato...

ATELLIO

L'effetto non è nuovo...

CALIGOLA (volgendosi al coro)

D'annunziarri mi è grato
Che ai vostri preghi unanimi... ai caldi voti miei
Con prodigio inaudito risposcer gli Dei.
Dell'angusto arol mio l'inferma, esansta vita,
Come a' suoi di più giovani or sembra rifiorita.
(Lavinia, a questo punto, si sorià aveicinata ai crocchio)

PISONE

È ver...

18

Coro

Sia lode ai Numi!

APPIO

Feste, banchetti avremo... Roghi, supplizi... vittime umane... ah! rideremo! Domani al primo sole dodici carcerati Nel circo di Tiberio vivi saran bruciati. Che intendo!... il mio Licinio... forse...

PISONE-

Doman dicesti?...

Le notti van sollecite, anco se noi siam desti.

ATELLIO e CORO

Dal grembo dell'oceano il primo raggio spunta.

CALIGOLA

(da sè, inquieto, guardando verso il terrazzo)

Nè Sambro ancor ritorna... l'alba sì presto è giunta!...

LAVINIA
(accostandosi a Caligola)

Dodici prigionieri al rogo... Ah! non scordare La tua promessa...

> Voci (di fuori)

All'armi!

TUTTI

Un grido vien dal mare...

CALIGOLA

Che fu? accorrete tosto.

Coro

Macrone ora qui muove...

## Macrone, alcune guardie pretoriane e detti.

## MACRONE

Strano è davver l'evento!...

CALIGOLA (affannato)

Macrone... ebben... quai nuove ?'
(tutti si fanno intorno a Macrone)

MACRONE

Le scolte del lido Fur scosse da un grido... Dall'alta magione Si schiuse un verone E un uom fu veduto Lanciarsi nel mar.

CALIGOLA

Quell'uomo?...

MACRONE

Sommerso Disparve tra i flutti.

TUTTI

Mistero!...

CALIGOLA (colla massima agitasione)

La mente Presaga ho di lutti... Le stanze di Cesare Sien tosto esplorate... Correte... affrettate... Mi sento mancar...

TUTTI
(meno Caligola e Lavinia)

Le stanze di Cesare Corriamo a esplorar!

(escono precipitosamente dirigendosi verso il palazso)

## Lavinia e Caligola

LAVINIA (a Caligola agitata)

L'uomo che in mar lanciavasi?...

CALIGOLA (prestando orecchio)

Taci... Lavinia... attendi... Misto di plausi e gemiti Un eco non intendi?

LAVINIA

Nulla al mio orecchio giunge...

CALIGOLA (come sopra)

Pareami... udir... da lunge...

LAVINIA (ansiosa)

Quell' uom...

CALIGOLA (distratto)

Forse un vil schiavo ...

LAVINIA (con forza)

Un vile esser non può... Se d'un nefando principe Punì i delitti...

> Caligola (vivamente)

Il pensi?...

LAVINIA (con enfasi)

Se scosso della patria All'onta, ai lutti immensi, Il coronato rettile Sotto il tallon schiacciò.

CALIGOLA
(da sè con gioia)

Oh fosse ver!...

LAVINIA

Coi palpiti Mel dice il cor...

CALIGOLA

Divina... Sublime sei... Lavinia!... Io t'amo... LAVINIA

Chiesi ...

A te una grazia

Caligola

Tu sei regina De' miei pensieri...

LAVINIA

Licinio!...

Dicamo IIII

CALIGOLA

Salvalo ...

Egli ti amò... Tu l'ami ancora...

LAVINIA

E più nol rivedrò...

CALIGOLA

E sarai mia? - Le carceri, Se dato è a me·l'Impero, Fien schiuse e il mondo intero Felice io renderò.

Atellio, Pisone, Donne, Macrone e detti.

ATELLIO

Sventura !...

CORO

Ahi! tristo evento!

23

130

1

La Daosto

LAVINIA (da sè)

Il mio presentimento Si avvera...

CALIGOLA

Voi piangete? Narratemi... che fu?

ATELLIO e CORO

Tiberio ...

MACRONE (simulando dolore)

Ah no!... tacete...

ATELLIO e CORO

Tiberio non è più...

CALIGOLA

Il buon Tiberio!...

ATELLIO

Ucciso...

Coro

Del proprio sangue intriso... Noi lo vedemmo...

CALIGOLA

Cessa! Pietà del mio dolor!

(da sè)

Respira l'alma oppressa...

LAVINIA (da sè)

Ti schiudi al gaudio, o cor!

Apple, Cavalleri e detti.

APPIO (dal terrasso)

Plaudite a Cajo Cesare, Al nuovo imperator!

LAVINIA

(con entusiasmo)

Salute a Cajo Cesare Del mondo imperator!

(tutti ripetono il grido)

CALIGOLA (agitato)

Lasciato pria che l'anima L' immense duul disfoghi... (a Macrone che entra dell'edificio a sinistra) Van prii suppliiri e roghi... Non più suppliiri e roghi... Era novella schiudere A Roma, al mondo io voglio; Mi fia corona e soglio po i popoli l'amor.

Tutti

Salute a Cajo Cesare Di Roma imperator. (Caligda accorre rapidamente al palazzo — Atellio seguito dalle donne ca a collocarsi sulla gradinata della statua di Venere — Lavinia si apposta alla porta della rotonda) Lavinia, Atellio, Apple, Pisone, Donne, Fanciulli, indi Macrone seguito da un drappello di prigionieri. Caligola, Sacerdoti, Senatori, e Cavalieri che si presentano sul terrazzo.

> LAVINIA (fissando la porta delle prigioni)

A quella porta - lo sguardo intendo Come all'oracolo - del mio destin. Immenso gaudio - o duol tremendo Mi attende al varco - di quel cammin.

> MACRONE (conducendo i prigionieri)

Venite... gioite,
Del libero sole;
Fra noi di Germanico
Risorge la prole...
La folgor celeste
Tiberio colpl...
Di splendida veste
Ammantasi il dl...

### PRICIONIERI

Cantiamo... esultiamo Al libero sole! Del prode Germanico Si inneggi alla prole... L'esoso tiranno Il cielo punl; Il lutto, l'affanno, Dal mondo sparì.

## LAVINIA

(correndo in mezzo ai prigionieri e cercando ansiosamente)

Licinio... mia vita... Mio nume... ove sei? Nel dì della speme, Perduto ti avrei?... Ah! dite... parlate.. Perchè non è qui? Licinio... mio sposo... Chi mai ci tradi?

## CALIGOLA

(dal terrazzo)

A Roma lontana Si mandi un saluto... Il giorno promesso Dai numi è venuto; La lieta novella Nell'orbe si udi; E splende più bella La luce del di.

## APPIO e PISONE

Venite, gioite, Al libero sole... Del prode Germanico Plaudite alla prole. Caduto è un tiranno, Un Cesare è qui , Il lutto, l'affanno. Dal mondo sparì.

## ATELLIO e DONNE

Di funebri canti Il plettro sia muto.. È stolto chi piange È stolto chi piange Sull'astro caduto; Le tombe fuggiamo, Scordiam chi morì: La vita cantiano, La luce del di!

## LAVINIA

(facendo alcuni passi, e levando le braccia verso il terrazzo)

Rendete a me Licinio... Crudeli! infranto ho il cor...

Turri

Evviva Cajo Cesare Del mondo imperator!

(Lacinia eade svenula. I prigionieri si inginocchiano dapanti al terraszo. Un raggio di sole illumina il gruppo elevato ove emerge la figura di Caligola. Quadro).

FINE DEL PROLOGO.

# **ATTO PRIMO**



# ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA

## Vasta Galleria spiendidamente illuminata.

Varie mense imbaddite.

Atellio sta scrivendo. Applo passeggia, e si arrestă dietro lui. Schiare, Cortigiane, Baccanti che seggono sonnolenti presso le tavole. Guardie pretoriane su diversi punti della scena.

> ATELLIO (scrivendo)

Siccome fulgido L'astro sfavilla Che dalle tenebre Saluta il dì; Bella Cesonia, La tua pupilla Serena e candida Splende così.

APPIO

(toccando leggermente la spalla di Atellio)

Sempre degli inni a lei...

32

(volgendosi e nascondendo il papiro)

Sempre indiscreto, O gran prete di Bacco...

APPIO

Un buon avviso Ti do - non iscordarlo - questa donna Uccide ciò che tocca,

ATELLIO

Da lei salva Ebbi la vita già... L'amo...

APPIO (crollando la testa)

Fanciullo,
Non sai che dici - Segui il tuo trastullo.
(si scosta)

ATELLIO (declamando)

Siccome fulgido L'astro sfavilla Che dalle tenebre Saluta il dì. Bella Cesonia, La tua pupilla Serena e limpida Splende così.

> Appio (alle donne)

Dal Circo il Divo Cesare non è tornato ancora?

DONNE

A quel che pare attenderlo dovremo fino all'aurora.

## Cavalieri, Cortigiani e detti

Coro (entrando)

Plaudite! alzate un cantico di festa!

ATELLIO e DONNE (alsandosi)

Quali grida!

ALTRI (che sopravvengono)

Oh il sublime spettacolo! Oh! la stupenda sfida:

APPIO (al Coro)

Alfin si può sapere?...

DONNE e ATELLIO

Che avvenne mai?... narrate.

Coro

Un inno trionfale al Prence preparate; Tai prove di destrezza, di forza e di valore Chi vidi mai? Caligola ha vinto un gladiatore.

APPIO

Cesare!

Coro

Della lotta volle tentar le prove...
Ei scese nell'arena tremendo al par di Giove...
Con un atleta indomito si misurò, lo vinse...
E immerso nella polvere, d'un colpo sol lo estinse.

Un serto intrecciamo Di lauri e di fiori; Un inno destiamo Dai pletri sonori; Un nuvol si addensi D'aromi e d'incensi D'aromi e d'incensi Sull'orme vittrici Del Marte novel. Ei giunge – mirate! Il varco sgombrate! Si avanza, o mortali, La prole del ciel.

(lutti si affollano sul fondo della galleria)

In mezo ad una schiera di dancatrici usunidie e fenicie e saltatori, si aranza Caligela in abito succinto, la testa incoronata d'altoro ed una polusa triosfale solla meno. Cesonia è al di lui fianco. Macrone, Pisone, Gladiatori, Pretoriani e detti. Apple rimonta la secna al alta di Caligola. Le danze continuano durante il dialogo suguente:

### APP10

Delle vostre prodezze tutto il mondo è stupito.
(a Caligola)

## CALIGOLA

Eppure la plebaglia quasi non m'ha plaudito... Perchè il popol Romano non ha una sola testa? La troncherei d'un colpo!...

### APPIO

Idea sublime è questa!

Coro

Ah! Ah! sarja da ridere...

E voi non dite nulla? Ho inteso che domani sposate una fanciulla Vezzosa assai... Finora non mi faceste invito Di assistere ai tripudi del nuzial convito...

PISONE

Un onore sì grande...
(sospendendosi le danze)

CALIGOLA

La vista d'una sposa mi allegra e mi consola... E tu pure, Appio mio, sarai della partita... Il senator Pisone pel labbro mio t'invita. Al nuzial banchetto, Pison, per farti onore, Condurrò il mio cavallo... Anch'egli è senatore. (oli accoma di undarene. Le danze ricominciano)

(gli accenna di andarsene - le danze ricominciano) Sono d'umor lietissimo. - Versatemi da bere... Sparuta sei, Cesonia...

(guardandola fissamente)

CESONIA

Vegliai due notti intere.

CALIGOLA

Comprendo! va! t'invola - la tua figura mesta Riflette un'ombra tetra in mezzo a tanta festa.

CESONIA

Ti lascio.

(ritirandosi)

CALIGOLA (alzandosi)

Addio... mia sposa...

APPIO (da sè guardando Cesonia)

Di sua beltà l'impero Vedrem cader fra poco, se il mio sospetto è vero.

CALIGOLA

(da sè guardando Cesonia che s'allontana)

E non ho cuor di ucciderla ! l'amo... sono ammaliato...

Coro

Come il volto di Cesare a un tratto s'è cangiato!

CALIGOLA

Orsù! per sollazzarci, stanotte che faremo?

Turri

Parla, divino Cesare - parla, t'obbediremo!

CALIGOLA

La mia vittoria A festeggiare L'intera notte Dobbiam vegliare, Noi canteremo, Noi grideremo; Ci spanderemo Per la città; Nessuno in Roma Dormir potrà.

Turn

Noi canteremo, Noi grideremo; Tutta la notte Si veglierà,

#### CALIGOLA

La plebe stolida Punir vogl'io; Han da convincersi Che sono un Dio; La folle audacia, Se alcun s'irrita, Colla sua vita Scontar dovrà.

#### Tutti

Se alcuno sdegnasi, Se alcun s'irrita, Brutta partita Giocar dovrà.

#### CALIGOLA

Con mille fiaccole
Mi precedete,
Al suon del timpani
Urli mescete;
Vo' un baccanale
Cupo infernale
Qual mai non s'ebbe
Nella città.

#### TOTTI

Noi canteremo, Noi grideremo; Ci spanderemo Per la città; E il baccanale Cupo infernale Fino al mattino Proseguirà.

(tutti escono tumultuosamente

Caligala

38

Cesonia, in abito modesto, entra della porta a destra,

#### CESONIA

Respira, anima mia! - Nel tenebroso Andito arcano mi parea che tetra, Orrida larva i passi miei seguisse. Di Cesare il favore Appio m'invidia...

- E mi abborrisce... Ad ogni istante io tremo...

  > Via, presagi di duol!... Qui la serena
- » Festa dell'alba... il delizioso olezzo
- Delle piante e dei fiori e l'inno Eterno
   Che dalla terra si solleva ai Numi.
- > Come nembo di luce e di profumi -
- Nella fede d'amor qui son redenta...
   Qui Lavinia son io Cesonia è spenta.
- Oh! perchè non mi è dato
   Confondermi alla ebbrezza
- > Della terra e del ciel? Perchè degg'io
- Nell'amplesso d'amore,
   Fremere di vergogna e di terrore?
- Se osassi rivelargli... Ah, no! quel fiero, Quell'ardente suo cor si spezzerebbo... E a me imprecando, a'pedi miei morrebbe. Mentire io debbo ancora... Sempre mentire - chiudere nel seno
- Il segreto fatal Finch'ei lo ignora, Io soffro sola... ei mi ama... egli è felice!

- Tornar vorrei nell'isola Che a me, che a lui fu culla... Là... sotto i verdi platani Dove esultai fanciulla... In una ebbrezza magica Scordar tutto il passato, Dirgli: ti ho sempre amato, Sempre ti fui fedel! - Giunger vorrei, sugli agili Flutti dell'ocedano, Là dove suoni barbaro Il nome di Romano; E su quei lidi incogniti Ringiovanirmi il core, Ritessere all'amore Il suo virgineo vel.

(si ode picchiare alla porta — Cesonia trasalisce)

È lui! - Da' miei fantastici Sogni nel ver ricado... Incontro a immenso gaudio Collo sgomento io vado...

(apre la porta del fondo)

Licinio vestito da tribuno romano e Cesonia.

CESONIA

(gettandosi nelle braccia di Licinio)

Vieni, amor mio... Sollecito Fosti - sien grazie a te!...

> LICINIO (con tristessa)

Sì brevi ormai concedonsi D'amor gl'istanti a me...

CESONIA

Turbato sei, Licinio... Dimmi, nessun segula Tuoi passi?...

LICINIO

Come al solito,

Deserta era la via... Pur, ti favello il vero... Mi tedia un tal mistero...

CESONIA

Dubiti forse ?...

LICINIO

E il dubbio Strano davver non è.

CESONIA

Io t'amo - altro non chiedermi... Io vivo sol per te...

LICINIO

O Lavinia, ta lacrimi... e frattanto Dell'immesso mio duol non hai pietà. Son già scorse due lune e piansi tanto, Che il mio ciglio più lacrime non ha. Lo perduta ti avea - venni furtivo A cercatri nell'isola natal - Eri sparita - Di speranze privo, Varcato ho allora la città fatal. Qui un messaggio secreto mi invisati... Io trassili d'amore e di piacer... D'amplessi e baci tu mi inebbriasti... Me un velen mi fu all'alma il tuo mistra.

#### CESONIA (con passione)

Ebbene... io tutto narrerò... se il brami...
Non oggi... o mio Licinio... un altro di...
Licinio... non m'hai detto ancor che m'ami...
Per udir tale accento... io venni qui...
Quando da Roma noi sarem lontani.
Tutto il secreto mio ti svelerò...
Vuoi tu seguirari P Partirem domani,
E sempre teco... sempre tana sarò.

#### LICINIO

Io già tel dissi - qui restar degg'io... Qui mi trattiene un vincolo d'onor...

CESONIA

Franger nol puoi?...

LICINIO

Questo è il secreto mio ...

CESONIA (con amorevolezza)

Vedi! tu pure hai dei secreti in cor... Rispetta adunque il mio...

PICINIO

Il ver... se pria...

CESONIA

Tutto mi è noto già...
Se ignorato l'avessi, io già sarci,
Lontana assai da questa rea città.
(tremante e guardandosi intorno)
Contro Cesare, tu il sai...
Una trama viene ordita.

LICINIO

Chi tel disse?

CESONIA

Un cor... che omai... Vive sol della tua vita... Il nefasto giuramento Può al supplizio trascinarti... Qui rimango per salvarti, Se con me non vuoi fuggir.

Licinio

Tu... salvarmi...! e come speri...?

CESONIA (con estremo dolore)

Ah! non più...! crudel tu sei...
Per terribili sentieri
Mi travolsero gli Dei...
Ma nel core uu grido io sento
Che mi assolve ogni peccato.
Piansi molto, ho molto amato...
E ancor molto ho da soffrir.

LICINIO
(gettandosi nelle braccia di Cesonia)

O Lavinia... io t'amo...

CESONIA (con trasporto appassionato)

Numi...

Grazie a voi!...

Licinio

Dal cor beato Ogni dubbio è dileguato, E felice io sono ancor.

CESONIA

Una nube, di profumi Mi rapisce dalla terra...

LICINIO

Al mio sguardo si disserra Dell'olimpo lo splendor... T'amo...! T'amo...

Licinio

Lo ripeti

Mille volte...

CESONIA

Ahi! manca il cor... (rimangono alcun tempo abbracciati)

VOCI DI FUORI

Schiudete le porte, Mariti ed amanti, All'orde baccanti!

> CESONIA (atterrita)

Quai voci!...

Licinio

La briaca Turba quest'è de'pretoriani sgherri, De'parassiti e saltatori e drudi Che all'infame Caligola fan scorta...

VOCE PIÙ PROSSIME

O vaghe donzelle, O giovani spose, Non siate ritrose!

CESONIA

Quella ciurma si approssima... O terrore!...

#### LICINIO

Lavinia mia, fa core! Che puoi temer?...

CESONIA

Tutto e da tutti io temo...

Voci (fuori della porta)

In nome di Cesare La porta schiudete!...

Licixio

(mettendo mano alla daya)

Dai vili difenderti Lavinia, saprò.

(fa per uscire)

CESONIA (trattenendolo)

Che fai? di salvezza... Ci resta una via.

CALIGOLA

(fuori)

Si atterri la porta! Più indugi non vuò.

CESONIA

(corre alla casa e spinge la porta, ma questa resiste)

Traditi !... Perduti !...

Pugnando... io cadro...!

Macrone, Apple, Atellie, Guardie Pretoriane, Cavalieri,
. Baccanti, Popolo, da ultimo Caligola.

MACRONE (alle guardie)

Piombate su quell'uom...

LICINIO .

Codardi ... indietro !

CESONIA

(interponendosi tra Licinio e Macrone)

Fermate... io ve lo impongo...

MACRONE (arretrando)

Cesonia !...

ALTRI

Ella... in tal luogo!...

Caligola

(entra barcollando, colla testa coronata di pampini)

Ov'è lo stolto... Che resistermi ardisce? Ancor trafitto Non cadde al snol?

Caligola

#### MACRONE

Mi disarmò l'aspetto Dell'augusta Cesonia...

LICINIO

Oh! che mai sento!

CALIGOLA

Cesonia!... la mia sposa?... o tradimento! (rimane alcun tempo silenzioso cogli occhi fissi al suolo)

MACRONE, APPIO, CAVALIERI, ECC.

Della superba - fu lungo il regno. Che tardi, o Cesare - che indugi ancor? Siccome folgoro - picmbi il tuo sdegno Su questa coppia - di traditor!

DONNE

Quella alfin spengasi - beltà rivale Che ci ecclissava - col suo splendor... D'averno uscisti - maga fatale, Va! nell'averno - ripiomba ancor!

CESONIA

Il suo disprezzo - la sua rampogna D'ogni supplizio - per me è maggior... Numi, toglietemi - a tal vergogna, Chè a tanto strazio - non regge il cor.

Licixio

Sposa a Caligola - dessa! la rea!... Di Roma intera - l'odio, il terror... Ed io soltanto - per lei vivea, Per lei sognava - gloria ed amor!

#### ATELLIO

Codesta turba - vigliacca e impura Veh! come esulta - del suo dolor! Sol io compiango - la sua sventura, Sol io conosco - quel nobil cor.

#### CALIGOLA

Numi, ispiratemi! strano, inaudito Sarà il supplizio - dei traditor, Tale che il mondo - ne sia stupito, Che i tardi posteri - n'abbian terror.

APPIO, MACRONE e CORO

Decidi, o Cesare. Del loro destino!

CALIGOLA

(dopo aver meditato, additando Licinio)

Costui trascinisi Al Palatino...

(a Cesonia)

Tu... donna, seguimi!

LICINIO

(uscendo fra le guardie)

Dunque più folgori Giove non ha!

CESONIA

(trascinata da Caligola)

Ah! trafiggetemi...

ATELLIO

(seguendo Caligola)

Di lei pietà!...

Арріо є Сово

Ei l'ama ancora... Perdonerà

FINE DELL'ATTO PRIMO



# ATTO SECONDO



# ATTO SECONDO

Atrio.

Cavalieri e Cortigiane in fondo alla scena.

APPIO

(chiamando intorno a sè i cortigiani e le donne)

Scena più bella non vidi mai, Credete, amici, no ho riso assai, R al sol pensarvi ne rido ancor.

Coro

Tutta, da capo, narrar dovete L'amena istoria.

APPIO

Voi stupirete,
Voi riderete - proprio di caor.
(tutti si fanno intorno al gran saccrdote)
Pisone a tavola
Stava saduto

Stava seduto Presso la giovane Sposa gentil; Una donzella Soave e bella, Una freschissima Rosa d'april. Entrò Caligola Pallido e muto... Tutti tremarono... Pison si alzò... Cajo alla giovane Volse un saluto, E a lei dappresso Si collocò

(ridendo)

Che sguardi! Che volti! Che ceffi sparuti! Li aveste veduti! - Facevan pietà... E il prenes frattanto - rapito da incanto, Sfiorava col labbro - la vergin beltà.

> Coro (ridendo)

Allegro il convito! - beato il marito! No, storia più amena - di questa non v'ha.

APPIO

Muto per lungo spazio
Ciascun rimase... quando
Sorge d'un tratto il principe
E la sua coppa alzando:
« Io ripudiai Cesonia »
Con voce ardente grida...

Donne la mon l'infide

« Doman, la rea, l'infida... « Sul palco perirà. « Pisone... la tua sposa

« È giovane... è vezzosa;
« Il mio deserto talamo.
« Per lei rifiorirà. »

Cono (ridendo)

Storia davver più comica Mai non s'intese... Ah! Ah!

#### APPIO

Che sguardi! Che volti! Che ceffi sparuti! Li aveste veduti!... facevan pietà... Il prence frattanto - dall'aula partiva E al vecchio rapiva - la vergin beltà.

#### Coro

Allegro il convito! - beato il marito! No, storia più amena - di questa non v'ha.

#### APPIO

Nella sposa del vecchio senatore La superba Cesonia ha ritrovato Una rival... cho affretterà il suo fato...

#### Coro

Ai due complici rei quale supplizio Cesare appresta?

#### APPIO

Dubbioso... incerto ancora Si mostra il prence... A vincere la possa Dei propinati filtri, gioveranno I baci della tenera Orestilla... E il divin fuoco della sua pupilla.

#### Coro

(volgendosi verso le stanze di Caligola)

5

Silenzio!... Ei giunge.... Come torvo ha il guardo! (s'ode rumore di tuono)

Caligola

#### APP10

I Numi dell'Olimpo e della terra Del par frementi sono... Presto la folgor terrà dietre al tuono. (si ritirano da un lato)

Caligola dalle sue stanse. Atellio, Macrone che sopravvengono dal fondo e vanno a collocarsi presso Apple.

#### CALIGOLA

Fiore vivuee che non ha fraganza...
Fragil vetro che al primo urto si spezza...
Liquor fallace che non dà l'ebbrezza...
Kimanderò Drestilla
All'ebete marito - Ella n'è degna...
Avvi altra donan in terra
Che sappia amar come Cesonia? Ed io...
Punirla deggio.. necidelra... Olt mille altri
Morran con essa... Tutta
L'umana specie fia con lei distrutta.

Olà... accorrete !...

(tuono)

APPIO (avanzandosi)

Cesare...

Coro

Signore...

Che vi turba così?

Condition Condition

CALIGOLA (riavendosi)

Strano terrore! (volgendosi ad Appio)

Ebben: divino interprete De' voti miei, pensasti?... Qual pena pei due complici, Qual morte immaginasti?... Nell'idear supplizii Sublime hai fantasia; L'alta vendetta mia, O prete io fido a te.

(si pone a sedere e tutti gli si fanno intorno)

APPIO

La colpa fu sì orribile... Sì reo fu l'ardimento...

> CALIGOLA (irritato)

Loquace sei...

APPIO (inchinandosi)

Gli aneliti Dell'ire vostre io sento...

CALIGOLA

Or dunque... parla... apprendimi!... Troppo a punir tardai...

APPIO

A tutto io già pensai... Ben vi affidaste a me.

APPIO

Il vil che sedusse — l'augusta tua sposa Con dieci leoni — nel circo combatta...

CALIGOLA

Sta bene...

APPIO

La lotta... feral, sanguinosa...

A scorger dal podio Cesonia sia tratta...

CALIGOLA

Stupendo pensiero!

(colgendosi a Macrone)
Va... corri... disponi...
Abbiam di Numidia - duccento leoni...
Sian scelti i più fieri - Cesonia sia là...
E anch'essa poi muoja!

ATELLIO

(gettandosi ai piedi di Caligola)

Signore... pietà...

CALIGOLA
(ad Atellio con ira)

Tu... fanciul... che vuoi?... favella...

ATRILLIO

Deh! Signore, vi placate... Alla sposa perdonate, Colpa alcuna in lei non v'ha...
In veder colei si bella,
Nel parlarle un solo istante,
La sua voce, il suo sembiante
L'ire vostre plachera.

APPIO

ST

Ah badate - vi guardate Dalla perfida sirena -Sia spezzata la catena Che mancipio a lei vi fa.

(da sè)

Dall'averno questa donna Per straziarmi è dunque uscita? Più l'aborro e più mi irrita Il desìo di sua beltà.

MACRONE & CORO

Co' suoi vezzi, co' suoi filtri, Col suo perfido sembiante, La maliarda in un istante Quegli sdegni placherà.

(ad un cenno imperativo di Cesare tutti escono)

CALIGOLA (con voce terribile)

- « Il supplizio si appresti ite affrettate!
- « Me sol frattanto a'miei pensier lasciate. »
  (cscomo tutti)

#### Caligola, indi Cesenia.

#### CALIGOLA

La rivedrò... Quell'Appio è un forsennato... Quell'Appio è un vil, che dei favori miei Sempre abusò... Clemente io sono e pio... Tal mi acclamaron sempre Le romane legioni... Appio solitanto Al delitto mi spinse... Io so che aborre... Ella mi offese - è ver - molto mi offese... Ma vuol giustizia chi lo la ascotti, pria Di condannarla... e se non ha discolpe, Sarà tremenda la giustizia mia.

(va in fondo dell'atrio ed apre una porta) Cesonia... vieni...

CESONIA

(da sè)

Orribile novella

A intendere mi appresto...

#### CALIGOLA

Come nel suo terror dessa è più bella!... Tu sai, Cesonia, che a te molte offese Già ho perdonato... Or chieggo a te...

> CESONIA (con alterezza)

> > Rispondi

A me tu prima - Di novello sangue Grondan tue mani?

CALIGOLA

Che vuoi dir?

Colui...

Vive o fu spento?

CALIGOLA

Il complice tuo vile?

CESONIA

Complice alcun non v'ha, se non vi ha colpa. Vive egli ancor?

CALIGOLA

Morrà fra brevi istanti...

 CESONIA (gettandosi ai piedi di Caligola)

Tu non lo ucciderai - desso è innocente...
Il mio labbro... il mio core a te non mento.

(con roce affannata)

Prigionier, laggiù a Miseno, Di salvarlo un di sperai... Tua divenni e l'obliai... Calpestai quel sacro amor. Narrar volli all'infelice La ragion del fallo mio, Separar di eterno addio Il mio cuore dal suo cuor.

CALIGOLA

(rialzandola con voluttuoso trasporto)

Me sol ami... sempre m'ami... O Cesonia?...

CESONIA

Ei salvo sia!

CALIGOLA (con ira)

Rivederlo ancor tu brami... Muora!...

CESONIA

Ei fu per cagion mia Troppo misero - Ah! concedi Ch'egli sia da me salvato... Che il suo spettro insanguinato Non mi debba maledir...

CALIGOLA

Troppo, o donna, a me tu chiedi; Condannato io l'ho a morir. (rumore di tuono)

Macrone, Atellio, Cortigiani, Caligola e Cesonia.

ATELLIO, MACRONE e CORO

Sinistro prodigio...

CALIGOLA (volgendosi furioso)

Turbarmi chi ardisce?...

ATELLIO, MACRONE e COBO

Dei Numi lo sdegno-Sui venti ruggisce... Di stille cruente La terra rosseggia, Sovrasta alla reggia Un nembo feral.

> CALIGOLA (atterrito)

Udisti... Cesonia?...

CESONIA

Il cielo si oscura...

(cade la folgore a poca distanza)

I Numi ti abborrono.

Turn

Sventura!... Sventura!...

CALIGOLA

(a Cesonia quasi supplichevole)

Più volte m'hai salvo... Possente tu sei... Propizia gli Dei...

CESONIA

(con fuoco)

Va, mostro infernal!... Per me che hai tu fatto? - ti chiesi la vita Di un uomo innocente...

> CALIGOLA (sempre più atterrito)

Cesonia... ei vivrà!

CESONIA

(volgendósi a Macrone)

L'udisti?

CALIGOLA
(a Macrone)

Sia sciolto...

CESONIA

Respira, o cor mio!...

(a Macrone che subito si allontana)

Va, corri, obbedisci... (a Catigola) Discaccia il terrore;
Lo sdegno dei Numi placato or sarà.

**ATELLIO** 

Sia plauso a Cesonia!

CORO

Davver sovrumano È il fascino arcano di questa beltà. (Cesonia conduce Caligola, tremante e burcollante nel fondo della scena. Aellio si allontana col coro. — Il temporale va a poco a poco cessando).

### SCENA SECONDA

Andito che mette all' Anfiteatro.

Licinio, Macrone.

MACRONE

Libero siete...

LICINIO (ironico)

A chi debbo il favore

Della vita?

#### MACRONE

L'incarco a me fidato
Compii - Non indugiate
Un istante a fuggir - tale è il consiglio
Ch'io vi porgo - ogni indugio or fia periglio.

(ecc.)

#### LICINIO

O numi, a voi sien grazie Della possente aïta... Un giorno sol or chieggori Di libertà, di vita... Perchè un tiranno insano Che al mondo, al ciel fa orror, Sappia che un cor Romano Palpita in Roma ancor.

All'arte, ai dolci fremiti D'amore io sol vivea; Larva divina, eterea Al mio pensier spiendea... Di sozzo, osceno ammanto La larva si coprl... Di sangue immenso vortice Sui passi miei si aprl.

#### VOCI INTERNE

La pugna dei leoni, Non si comincia ancor?...

#### LICINIO

O plebe stolta... Che in lascivie feroci ti consumi, Me ad altre lotte hanno serbato i Numi.

#### Apple, indi Callgola, Cesonia, Guardia.

APPIO (uscendo dal circo)

Siccome belva, il popolo Ruggisce...

CALIGOLA (entrando)

Queste grida?...

APPIO (con calore)

Tutti nel circolo attendono La sanguinosa sfida... Di debolezza accusano Tua improvvida pietà...

#### CALIGOLA

Promisi uno spettacolo Sublime - e tal sarà. (alte guardie, additando Appio) Olà - costui nel circo Tosto a pugnar tracte...

> APPIO (atterrito e barcollante)

Che, che! divino... Cesare...
(alle guardie)
Ei celia... non vedete ?...

VOCI DAL CIRCO

Le belve si scatenino... Non uscirem di qua... CALIGOLA
(alle quardie)

Or via, si getti al popolo Questo buffon...

#### APPIO

(divincolandosi fra le guardie e levando le braccia in atto profetico)

Gli Dei paventa... un empio sei...

Ti maledico...
(vien trascinato dalle guardie)

CALIGOLA (ridendo)

(ridendo)
Ah! Ah!

Egli inventò il supplizio. Sta ben che or n'abbia un saggio... Vedrem del suo coraggio,

Vedrem del suo coraggio, Quai prove a noi darà.

(ad un cenno di Caligola, vengono alsate le tende, e vedesi l'anfiteatro assossibilità di epettatori. Caligola dà la mano a Cesonia, che a mala pena può reggersi dalla communione, e con lei va a prender posto nel palco imperiale)

CESONIA

(da sè)

Serbato a tal supplizio Licinio... quale orror!

> Coro (dal circo applaudendo)

Le belve si scatenino... Viva l'imperator!

FINE DELL'ATTO SECONDO.



# ATTO TERZO



# ATTO TERZO

## SCĖNA PRIMA.

#### Interno della casa di Pisone.

I.a scena è divisa in due compartimenti. — A destra, un gabinetto, separato da una grande sala a mezzo di colonne e di cortinaggi.

Orestilla, nel gabinetto in messo alle ancelle, Pisone seduto nella grande sala, col capo appoggiato alle mani, in atteggiamento di profondo dolore. — Famigli di Pisone.

#### ANCELLE

Bella Orestilla - che piangi tu?... Non sei colpevole, Pura tu sei; L'onta, l'infamia Temer non dei; Bella Orestilla - non pianger più...

#### ORESTILLA

Qual bene in terra - poss'io sperar?
Provera vittima
Disonorata,
Se anco dagli uomini
Son perdonata,
Mi potrà ancora - lo sposo amar?
('ocle picchiare sommessamente alla porticella della grande sala)

## PISONE

(riscuotendosi, e volgendosi ai famigli che lo circondano)

Aprite!

(i famigli escono per la porticella, Pisone si alza e passa nel gabinetto delle donne)

Alle tue stanze Riedi Orestilla - assai vegliasti in pianto... E il pianto a nulla giova...

ORESTILLA

Sempre in lutto vivrò, mio buon signore...

# Licinio, Tribuni, Pretoriani, Liberti, Famigli di Pisono e detti

LICINIO
(ai famigli che lo introducono)

Pisone è qui?...

FAMIGLI

Attendete ...

PISONE (ad Orestilla)

La vendetta

Entra in casa mia... e svanirà il dolore.

(bacia in fronte Orestilla, e questa esce seguita dalle ancelle)

LICINIO
(ai compagni additando una porta segreta)

Ecco il varco dai numi segnato...

Per di là! - bene sta!

Licinio

(a Pisone che viene ad incontrarlo)

Siam qui tutti...

PISONE

Del giorno invocato Sorta è l'alba...

Turri

Qell'empio morrà.

PISONE

Al Circo Statilio, Quel calle ha l'uscita.

LICINIO

Di mimi e cinedi La ciurma avvilita Vedrem se il tiranno Difender saprà...

PISONE

Omai tutta Roma ruggisce vendetta...

PRETORIANI

Macron, nostro duce, dal vil trucidato...

TRIBUNI

Un sacro ministro nel Circe immolato...

# PISONE

V'è alcuno che oltraggi non ebbe a patir?

TUTTI

Di spegnere il mostro fia lieve l'impresa... Si scelga chi primo lo debba ferir.

> Licinio (impuanando un ferro)

Fra noi non insorga la vana contesa...

Per questo pugasla colui dee morir.

Ciò che mi ha tolto
Qual'ium frece,
De'suoi delitti
Qual fu il più atroce,
Fratelli, amici,
Noto non vè.
La storia orrenda
Se voi sapseta,
Con un sol fremito
Mi gridereste:
Giusto è che l'empto
Muoia per te.

CORO

(Una fatidica Fiamma lo investe). Noi l'alta impresa Fidiamo a te.

(ad un cenno di Pisone vengono recate e distribuite delle coppe)

TUTTI (levando le tazze)

Numi, custodi ed arbitri, Dell'immortal città, A voi libiamo! Torni su Roma a splendere Il sol di libertà.

Zitti!... partiamo!...

(tutti escono per la porta segreta; Orestilla col seguito delle ancelle comparisce di nuovo).

### DONNE

Quei generosi corrono La patria a vendicar -Per lor preghiamo!

# SCENA SECONDA

# Un Terrazzo al Palatino.

A traverso le colonne si vede una porta di Roma. - È l'alba.

### Caligola e Cesonia.

### CALIGOLA

- » Rido dei sogni credi tu, Cesonia,
- Alla possa dei Numi? Un ciurmadore
- È questo Giove che atterrirmi spera,
- » Come fanciullo, con visioni e larve.

# CESONIA

- » Non schernire gli Dei Presagi orrendi
- » Ci stanno intorno. Il lugubre silenzio
- » Di questa reggia istessa
- » È silenzio di tomba... Un fiero evento
- » A me... a tutti sovrasta.

# CALIGOI.A

Io nol pavento.

# CESONIA

- » Agli uomini ed ai Numi
- > In odio sei del par...

### CALIGOLA

- » Me tutti in Roma adorano...
- Perchė dovrei tremar?...
   Se qualche reo patrizio
- Qualche buffone io spensi,
- » Largo fui sempre al popolo
- » Di pane e di circensi...
- Io ben potea, sol arbitro
- Delle romane vite.
- > Tutte in un d) recidere
- » Le teste di costor...
- » Ma tu lo sai... Cesonia...
- » Sempre il mio cor fu mite...
- Io feci grazie al popolo...
   E Roma esiste ancor!

### CESONIA

> Trema!

### CALIGOLA

» Tu sola... donna abborrita...

» Tremar tu devi per la tua vita...

(la respinge da sè. Cesonia cade sopra un sedile profondamente abbattuta)
(volgendosi verso le stanze interne)

- > Ola! danzatori!
- » Cantori, venite!
- » Al Circo Statilio
- Me tutti seguite!
   Il popol romano
- » Malato è di noia...
- » Io vuo' che alla gioia
- » Risorgano i cor...

# Ballerine, Mimi, Cantori, Buffoni, ecc.

Coro

Siam teco!...

CALIGOLA

La cetra

» Mi venga recata...

» Di pampini ornata, » Coperta di fior!

(una schiava reca a Caligola la cetra)

CORO

» Al Circo Statilio

» Ti rechi, o signor?

CALIGOLA

» Or squillin le trombe,

» Ridestino il sole!...

Coro

» Dei Numi alla prole

» Resister chi può?

CALIGOLA

Del Circo alle prove
 Me il popolo acclami,
 O il folgor di Giove
 Su lui scagliero.

(al coro) » E all'alba un sol rogo

Di Roma farò.

(Caligola si allontana col coro)

#### Cesonia, indi Atellio.

### CESONIA

Va, sciagrunto! Tale esser dovea L'ultimo addio fra noi - Qual altro prezzo, Quale compenso alla mia vita rea, Fhorchè l'odio di tutti, e il tuo disprezzo? (con dobre)
E anch'e i mi abborrirà... Sulla mia tomba Maledetta, imprecata, Non sarà aleun che lacrimando dica:
O Lavinia, o Lavinia, un di t'ho amata... Atellio... giungo... Ebben Colui vedesti?

Gli recasti il mio scritto?...

ATELLIO '
(consegnando a Cesonia un papiro)

Io ve lo rendo...

Quell'uomo invan cercai...

CESONIA (con disperazione)

Destino orrendo!...
(rimane come impietrita)

### ATELLIO

Frequente e bieca sulle vie di Roma Innanzi all'alba si versò la plebe... Sul passaggio di Cesare non una Voce levossi ad acclamarlo... Io temo... Voi piangete... Cesonia... impallidite! Vi ha periglio per voi...? Meco tuggite...

## CESONIA

Io fuggire? è tardi... è vano Il mio fato io non pavento... Spero ancor che la sua mano Il pugnal mi vibri in cor -Così almen l'estremo accento Nel morir gli volgerei, E redenta, griderei: O Licinio, io t'amo ancor...

> Voci (di fuori)

Cadde il tiranno...

ATELLIO (a Cesonia)

Udite...? Usciam di qua... fuggite...

Voca

Morte alla rea Cesonia!...

ATELLIO (agitato)

Numi... che far dovrò? Essi la reggia invadono...

CESONIA

Ad incontrarli io vò.

(esce rapidamente)

Cesonia Licinio, Atellio, Pretoriani, Popole, ecc.

Coro

(investendo Cesonia, che rientra ferita)

Muori! impudica...

LICINIO
(accorrendo seguito dal popolo)

Salvisi

Colei... Fermate!

CESONIA (cadendo al suolo)

Desso...!
Ah! l'invocata grazia
M'hanno gli Dei concesso...

ATELLIO

Cesonia!...

CFSONIA (sollevandosi vivamente)

Ah no!... l'orribile
Nome non profferir!...
Lavinia io son... Lavinia...
(a Licinio con gesto supplichevole)
Son prossima a morir...

ATELLIO

Un detto a questa misera; Pietà del suo soffrir...!

> LICINIO (accostandosi a Cesonia)

Io l'amo e insiem l'abbomino... Mi strazia il suo martir.

CORO

Licinio!... allontanatevi... Veleno è il suo respir.

### CESONIA

(sorretta da Atellio si trascina presso Licinio e gli parla con voce moribonda)

T'ho salvato... Dal dì che fui rea... Obbliarti... fuggirti io dovea... Ma una larva d'amor mi tentò... I tuoi passi tremando ho seguito ... Per un'ora di gaudio... ho mentito... Per quell'ora... felice io morrò... Mi perdona.

ATELLIO

O Licinio... ella muore!...

Coro (a Licinio)

Ti allontana...

LICINIO

(fa per scostarsi)

Si spezza il mio cuore...

CESONIA

(trattenendolo per la mano con sforzo supremo) Mi perdona !...

LICINIO

(sollevandola)

Ancor t'amo!

CESONIA

(con trasporto di gioia)

Io vivrò... (spira nelle braccia di Licinio)

CORO

(a Licinio)

Ti riscuoti, dà tregua all'affanno! Chi di Roma spegneva il tiranno Pianto imbelle versare non può.

FINE

REGISTRATO 08979



